edova

hiog.

alch<sub>8</sub>

Solare

atori

s da.

uale,

della

to in

ger-

8 C4

fetto,

# GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

al Mointe pout and indicion od amministrativi della Provincia del Friuli.

Azor twit i gental, accordant i lestivi - Coste per un socre autemate traliane fire 12, per un accuestro it live 16, per un trimentre it live 2 tento pei Soci di Udine che ner queili della Provincie a del Regno : per gli altri Stati sono da aggiungerai in spesa pustoli - i pagam esti si cie mono colo all'Ufficio del Ciorrecto di Udine in Cosa Tellini

(ux-Caratti) Via Maunoni presso il Testro sociale N. 448 resso il piano — Un numero apparato coste centesimi 40, on unmero arretrato contesimi 20. — Lo inserzioni nella quarta pagina sentesimi 25 per linea. — Non si ricevono lettere una affrancata, nè si restituizzono i manuscritti. Per gli annual giudislarii esiste un contratto apoclaic.

Udine, 24 Settembre

Nel giornale di jari abbiamo pubblicata una secie di telegrammi sulla rivoluzione spagnuola, das quali, benché in qualche parte contradditori, i letteri si saranno potuti formare un concetto della gravità del movimento. Del resto, la confusione che si riscentra in quelle notizie à facilmente spiegabile ove si pensi alla diversità delle fonti dalla quali pravongono ed alla interruzione delle comunicazioni che lascia ignorare in quale stato si trovino le pravincie tagliate fnori dal sistema delle comun cazioni. Il Moniteur crede di poter dure che la rivoluzione ana potrà fire serii progressi in causa dell'attitudine delle popolazioni e'del contegno dei capitani generali nelle provincie; ma queste parole ci sembrano piuttosto tendenti a giu stificare l'astensione assolute del Governo francese dalle faccenda di Spagna, di quello che inspirate dal convincimento che la rivoluzione non abbia a trionfare. Del resto, questo convincimento, dipo le ultime notizie che si hanno, nun si può nutrirlo in modo assoluto, e se anche il Moniteur la pensa a quel modo, la sua infallibilità è tutt' altro che incontestabile, e i fatti hanno più volte provato che le previsioni dell' organo imperiale non sono sempre quelle che dieno giusto nel segno.

A provare gli ostacoli che l'alto clero crea in Austria al Governo, basta soltanto esaminare l'ordinanza dell'episcopato boeme al clero che ne dipende sulla legge matrimoniale. Essa nega la legalità della legge matrimoniale, e dice che lo Stato non ha alcun diritto di sopprimere le istituzioni religiose. Si dichiara che il carattere sacramentale del matrimonio di irramovibite, e che chiunque lo nega merita la scamunica. Trentacioque estese disposizioni, ledenti la legge, prescrivono poi al clero la via che esso deve seguire riguardo alle quistioni matrimoniali. Furono poi emanatelistruzioni consimili contro le leggi interconfessionali. Sempre e dovunque gli stessi !

Circa la politica seguirebbe il Governo inglese nel caso che succedesse la guerra, i giornali non sono d'accordo. Pare che in Prussia si faccia sicuro assegnamento sulla sua alleanza, ma la Gazz. di Colonia riduce questa speranza a una giusta misura scrivende: « Nel caso che la Francia sola sia cagione della guerra, noi possiamo confidarre nell' loghitterra; ma se ci ostinassimo a non voler eseguire il trattato di Praga sul quale essa è perfettamente d'accordo colla Francia, non potremmo contare nemmino sulla sua neutralità. Voglismo speraro che questo pretesto di ostilità sarà tolto in breve, e per qua lunque guerra nella quale noi avessimo dal canto nostro la giustizia, non abbiamo bisogno di cercare alleati. La Germania può benissimo far fronte da sè sola ai bellicosi Francesi ».

I Polacchi deila Gallizia si aspettano grandi cose dilla visita imperiale. Un giornale di Lemberg, il Dziennik, preten le sapere che Francesco Giuseppe e tutta la famiglia imperiale sono benissimo disposti verso i Polacchi: l'imperatore vedrà co' suoi propri occhi i bisogni della Gallizia, imparerà a conoscerne più davvicino gli abitanti e condurrà ogni cosa alla meta desiderato. La Gallizia è alla vigilia della sua autonomia. Ma queste speranze è difficile che si adempiano in tutto. L'autonomia che reclamano i Galliziani (fo dichiara la Stampa Libera ministeriale) tondurrebbe alla federazione, e la federazione allo sfuciamento dell'impero.

Nella previsione che i turchi possano invadere le Romenia, la Stampa libera scrive: » Le spoule del Danabio s' irrorano di sangue, le gole dei Balcani intronano di colpi di fucile. La rivoluzione, a dir vero, è importata dalla Rumenia, e il popolo bulgaro finora non vi si associa; ma se i Turchi continuano a fucilare o decapitare, la cosa cambierà espetto. I Bulgari non hanno simpatie per la Russia. ma la disperazione potrebbe spingerli in braccio ad essa. Infine conchiude «La rovina della Turchia sarrebbe una scossa per tutta Europa, una sciagura per l'Austria e la Germania. Le trame della Russia nella Bulgaria minacciano noi medesimi, non mino che la Turchia, e nessano avrebbe maggior ragione della Turchia, e nessano avrebbe maggior ragione della Russia di lamentare la caduta dell' impero ottomino. ».

La flotta americana ch' è ancora dinanzi a Trieste patirà fra due giorni alla volta di Gabiltarra dove si provvederà di carbono per continuare direttamente alla volta d'America. È inutile ripetere che lo scope principale del viaggio fatto nei mari d'Europa dal commodoro Ferragut fu di prendere conoscenza delle principali stazioni navali dei nostri mari, ma pincchè tutto di scandaghare il Bosforo. Sacrificheremo qualche legno ma vi entreremo immancabilmente, ebbe ad esclamare l'illustre marino americano, dopo compiuti i scandagli. L'alleanza della l'America colla Russia è un fatto indubbio; gli

ufficiali della marina americana lo dicono a tutti francamente e senza nessun riguardo.

## Un po' di rivista generale.

H.

Intrighi di Corte e di confessionale e cospirazioni militari e sommosse di piazza: ecco quale è l'alternativa dolorosa dela Spagna, dacché indarno s'affatica a distruggere in sè le tradizioni lasciaté dall' assolutismo e dall'inquisizione. La Spagna è un paese, il quale aveva per se felicità di suolo e di clima e di posizione, unità nazionale da lungo tempo formata, congiunta ad una certa varietà, tradizioni recenti di potenza e di lotta: gloriosa e fortunata per riacquistare la indipendenza. Tutto questo non valse ancora a nulla. La Corte spagnuola è ancora quella dove regnano i favoriti d'alcova, di confessionale, di convento; nell'esercito le cospirazioni e sommosse militari sono frequenti, ma dirette a soddisfare l'ambizione di qualcheduno piuttosto che a condurre a libertà; i pronunciamenti delle città sono un'abitudine, che consuma sterilmente molte forze, senza che il libero reggimento si possa mai fondare durevole e sincero. I partiti politici della Spagna non fanno tra loro quistione di migliore governo, ma di dominio. I più contrarii s'uniscono sovente per abbattere chi sta al potere, e poscia per dividersi e combattersi il domani. Ogni lotta assume il carattere personale, e non si tratta, d'ordinario, se non di quale favorito, o prete, o generale abbia da comandare. Quale piega in mezzo a questa alternativa prendano gli affari del paese, Dio vel dica. Indarno è la molta sua ricchezza per le sue finanze; indarno la forza della Nazione per mantenere l'antico suo grado tra le altre; indarno tante belle doti naturali del suo popolo per procedere di celere passo sulle vie della civiltà. Noi che qualcosa abbiamo pur troppo delle eredità, dei difetti, delle tendenze degli Spagnuoli, dobbiamo guardare alla Spagna come ad uno specchio dove vederci, dove scorgere tutti i nostri pericoli, tutto quello da cui dobbiamo guardarci per non farlo. Se ci terremo sempre questo specchio davanti, il nostro patriottismo potrà suggerirci il modo di evitare grandissimi danni.

La Corte di Spagna è la peggiore delle Corti europee. All'inettezza dell'ultimo Carlo ivi succedette l'imbecillità traditrice e spergiora di Ferdinando, poscia l'intrigo della moglie sua Cristina in contesa coi Carlisti, infine questa Isabella, donna di carattere debole ed appassionato, attorno a cui si svolse una rete d'intrighi fino dalla sua infanzia. Noi non intendiamo di fare la storia di questa regina, essendo dessa nella memoria di tutti; basti dire che fu tale, che ormai i diversi partiti non trovano altro rimedio alla situazione che di allontanarla. Già nell'ultimo moto si parlò d'abdicazione come d' un fatto inevitabile.

Nel caso che l'abdicazione, volontaria o forzata, accadesse, che ne avverrebbe? Gli Spagnuoli hanno un modo di dire, parlando del proprio paese, che per noi potrebbe significare, che le cose loro, Cosas de Espagna nessuno di fuori le intende punto, ad essi le intendono meno degli altri. C'è nella Spagna un partito così detto democratico, il quale però non si estende al di là della gioventù colta delle grandi città e dei bassi ufficiali dell'esercito.

Questo partito vorrebbe fondare la Repubblica iberica, con elementi i quali non hanno saputo finora produrre nemmeno la libertà costituzionale. Una rivoluzione di questa sorte non si produce colle cospirazioni di pochi,

prima che sia prodotta nelle idee e nei costumi dell' intero popolo. Colla superstizione, coll'indolenza e coll'intrigo dominanti nella penisola iberica non si fondano Repubbliche. C'è il partito iberico costituzionale, il quale vorrebbe prendere a prestito al Portogallo il suo re ed incoronarlo a Madrid quale re del Regno Unito; ma i Portoghesi, i quali intendono di formare una nazionalità a parte, si mostrano renitenti la quello che per essi parrebbe un assorbimento. Un' Iberia che confederasse i suoi antichi Regni in uno Stato con base federativa forse potrebbe esistere, quando le condizioni generali dell'Europa favorissero sissatte trasformazioni; ma un Regno iberico costituzionale è forse ancora più immaturo della Repubblica. Ogni volta che se n'é detto qualcosa in pubblico, il Portogallo ha fatto sentire la sua avversione ad un tanto mutamento. Instaurare il ramo laterale, o carlista, non sarebbe un progresso, come non lo sarebbe il mettere alla testa del governo il marito della regina. L'esilio dato da questa alla sua sorella ed al duca di Montpensier fa vedere dove stanno i timori della Corte, come le voci corse d'una reggenza di Espartero del principe delle Asturie, mostrano quale è ora la tendenza più popolare. Ma, se il pronunziamento di adesso riuscisse vincitore (ciò ch'è ancora dubbio, dietro le notizie che si hanno dell'energia colla quale i fratelli Concha e Pezuela ed altri generali cercano di comprimere il movimento, sebbene gli ultimi telegrammi ce lo mostrino probabile) non per questo riuscirebbe facile il far accettare a tutti sia Montpensier, sia Espartero. Oltreche, coloro che sono d'accordo ad abbattere Isabella, non lo sarebbero più quando si trattasse di sostituire qualche altro a lei. Arrogi che s'immischierebbe presto nella cosa la politica esterna.

Entrambi quei candidati farebbero commodo all'Inghilterra; ma'appunto per ciò non lo fanno alla Francia napoleonica. Per questa Esparstero sarebbe troppo inglese, ed il duca di Montpensier governerebbe la Spagna con tendenze di restaurazione orleanista in Francia. A Napoleone faceva più commodo nella Spagna un Governo di natura sua impotente ad avere un politica esterna, o costretto ad assocciarsi alla sua, che non uno il quale potesse avere una politica ostile alla dinastia attuale della Francia.

L'abboccamento che doveva aver luogo a San Sebastiano tra la regina Isabella e l'imperatore Napoleone non potè farsi; e la regina rimase a lungo incerta, se avesse da attendere o da toroare a Madrid: e noi attenderemo gli avvenimenti per farne la storia.

Soltanto aggiungiamo, che questi avvenimenti della Spagna possono piuttosto giovare che nuocere al mantenimento della pace. Napoleone III non si arrischierà all'impresa, che gli si attribuisce come decisa nella sua mente, contro la Prussia senza sapere che cosa si lascia alle spalle. Assicurarsi d'una politica di neutralità dalla parte dell' Italia non é per lui difficile; giacché tale appunto è quella che viene consigliata al nostro paese dalle sue attuali condizioni. Ma potrebbe non essere indifferente a lui un movimento sia repubblicano, sia borbonico orleanista nella Spagna, alle spalle della Francia, sulla quale potrebbe estendere la sua influenza. La Francia si trova un poco nelle disposizioni nelle quali si trovava nel principio del 1848, quando il movimento del gennaio a Palermo ed a Napoli si comunicò a Parigi e precipitò la rivoluzione del febbraio. Napoleone III, che conosce i suoi polli, non si getterà in un' impresa, nella quale potrebbe incontrare una combinazione europea contro di sè, senza avere sicure le spalle.

In quanto a noi questo movimento spa-

gnuolo non nuocerà di certo. Gioverebbe, se contribuisse a mantenere la pace. Toglierebbe forza di nuocerci al Governo attuale, auche se rimanesse vincitore; e poi dovrebbe esserci favorevole, se si costituisse nella Spagna un potere più liberale di quello che finora congiurò con Roma e coi principi spodestati a nostro danno.

Anche il Portogallo subisce frequenti mutamenti nel suo Governo per moti di piazza, e dura fatica così a consolidare i suoi ordini costituzionali: e non sarebbe punto da meravigliarsi, che sentisse il contracolpo di quello che accade nel paese vicino. Quello Stato pure stenta, per l'instabilità del suo Governo ad ordinarsi finanziariamente. E un altro specchio per noi; ma più che tutto dovremo noi considerare che questi Stati del mezzodi non riescono ad ordinarsi a libero reggimento, perche l'assolutismo di prima ha tolto il nerbo a due grandi strumenti di educazione alla libertà, allo studio ed al lavoro. Popolo che molto non sa e molto non lavora, non è fatto per il libero reggimento e per il progresso nella civiltà. L'opera nostra adesso, giacche il tempo ci resta, è di occuparci della educazione del popolo e dello svolgimento della sua attività produttiva. Così soltanto scioglieremo il problema della rigenerazione d'un popolo vecchio e decaduto, che non sia impotente a rinnovarsi co' suoi sforzi senili. Ci vuole una grande forza di volonta ed una grande costanza nell'azione per questo; ma l'Italia deve trovarle in se stessa, se non vuole imitare la Spagna.

P. V.

# (Nostre corrispondenze).

Mestre, 19 settembre

Eccoci qui alla solita stazione, dove l'attendere è sempre duro. Vi dirò quindi qualche parola anche della esposizione di belle arti di Verona; intendo del suo carattere generale più che delle opere in particolare. Veggo, come dovunque, l'arte troppo sminuzzata. Facciamo poesie e non poemi, quadrettini, sbozzi, studii, e non quadri. Mancano sovente i soggetti, perchè a molti artisti mancano le idee e la educazione civile che deve accompagnare l'artistica. Ci sono troppi che fanno colore, o fanno nudo, o fanno abiti, o fanno effetti di luce, o d' altro in genere; pochi che hanno l'anima compresa da un' idea, che li domina, e si traduce in arte. Arduo sarebbe anche per i nostri artisti, in generale, passare loro esami di licenza. L'arte dev essere intera e non frammentaria com' è adesso, perchè valga. Senza di ciò avremo artigiani, o dilettanti, non artisti, non poeti dell' arte. C' è un bel paesaggio, c'è una bella figura di donus, o d' uomo, c' è qualcosa che mostra l'abilità tecnica dell'artista, qualcosa di bello proprio, di grazioso, qualcho quadretto che vorresta nella vostra stanza di studio, per gettarvi gli occhi sopra a riposo istantaneo del lavoro, ed anche sovente ad ispirazione; ma invano cerco quella opere. che fanno l'arte pubblica, civile, populare, ispiratrice col bello di alti sentimenti, educatrice. Anche l'arte, presso ai popoli liberi deve sollevarsi all' altezza di istatuzione pazionale ed umanitaria, deve collegarsi alla vita della nazione intera e rondere sensibili quegli alti concetti, che sono la vita de' popóli liberi. Ma io pretendo troppo, a m' usurpo qui la parte così stupendamente fatta dal mio amico Francesco Dall'Ongaro nelle Appendici della Gazzetta uffiziale, parlandoci dell' arto italiana alla esposizione di Parigi. De adnoque da Mestre un addio a' miei amici di Verona, lieto di avere rivisitato quella splendida città, fatalmente collocata in quel luogo e che sarebbe risuscitata quand' anche dieci Attila l'avessero per dieci volte distrutta, era che fino i forti cretti dagli Austriaci servono ad abbellicla. Che cosa valsero quelle fortificazioni davanti al sentimento nazionale? Nulla! Quando l' Italia volle appartenersi sul serio, na forti, na eserciti poterono impedirlo. Che l' Italia voglia sollevarsi ed innovarsi coi nobili studii o col pertinace lavoro in ogni sua parte; ed essa sarà prospera e grande. Diciamocelo tutti i giorni, e facciamolo noi principalmente del Veneto, che nell'Italia formismo una regione distinta, bipartita nell' occidentale e nell' orientale.

Conegliano 10 settembre

Eccomi adunque tornato a vedere un'altra esposizione, quello del Comizio agrario di Conegliano. Mi duote di non essere giunto in tempo per vedere gli animali e la loro fisionomia. Sente però che vi su qualcosa di bello in satto di tori e di giovenche, ed anche di cavalli. Le razze lattifere perfezionate cominciano ad introdursi nelle nostra valli. I coltivatori, attirati dai guadagni sicuri del bestiame, cominciano ad allevare, costruiscono buone stalle, allevano i bovini e curano che essi diventino migliori. Ciò è dovuto ai guadagni che si fanno, stante l' abbondanza degli acquirenti dal sud e dall' ovest della penisola. Giratela e rigiratela, e vi si presenterà sempre dinanzi la quistione del moltiplicare i foraggi colla irrigazione, e con essi i bestiami, i concimi ed i grani.

Qui ci sono corse e feste, e domani sarà una bella giornata, se il tempo durerà buono, che temo. Si aspettano anche molti ufficiali dal campo, da quel campo ch' io vorrei vedere tutto irrigato, a costo di perdere il benefizio militare. Ma all' Italia non mancano campi, dove esercitare i suoi soldati, che si fanno, come tutti gli operai, anche colla buona carne.

Conegliano 20 settembre

Ho molto da dirvi della giornata di oggi, e massimamente dell'attività pratica di questo Comizio, presieduto dall' egregio ab. Benedetti, ed il cui segretario è il prof. Carpenè, che pubblicò, assieme al Vianello Angelo, un buon trattatello sulla vinificazione; ma il tempo mi manca. Vi dirò soltanto, per ora, che oggi si chiuse la esposizione colla dispensa dei premii, fatta nella Sala municipale dinanzi ad un pubblico numeroso, nel quale brillavano molte gentili signore. Mi fece molto piacere il vedere come il pubblico prendeva parte alla solennità di tutto cuore, e mi fu d' ottimo augurio per l' avvenire. I premiati apprezzavano anch' essi le distinzioni ricevnte: e tra questi c' erano parecchi ricchi possidenti e coltivatori ed agenti. Fu poi uno spettacolo proprio commovente il vedere una trentina dei migliori contadini delle varie parti del Distretto premiati per intelligente operosità ed onestà nell' esercizio della loro professione. Alle parole confortevoli, che diceva loro con affetto il presidente ab. Benedetti, i più rispondevano commossi con parole assennate e tali da far pregiare di molto quella buona gente e sperare assai da questi esempi. Il presidente, che aveva preluso con acconcie parole alla solennità, la chiuse lepidamente invitando le signore ed i signori a recarsi al locale dell'esposizione ad acquistarvi i frutti o gli altri oggetti esposti, per fare un fondo da pagare le esperienze dell'aratro a vapore, le quali saranno avvisate perchè vi possano assistere anche i nostri coltivatori Friulani. La sala porterà inscritti e coronati i nomi dei più illustri scrittori di cosa agrarie estinti, cominciando da Varrone e Catone e venendo al Ridolfi ed al Gera. Quest' ultimo porse per molti anni l'esempio di studii bene spesi a pro del-Pagricoltura e di ricchezze a di lei vantaggio profuse. Egli lasciò una buona biblioteca di cose agrarie che dai suo erede e fratello viene messa a disposizione del Comizio agrario, dandogli così i mezzi per i suoi studii. E. il miglior onore ch' ei possa rendere alla memoria dell'astinto fratello, il cui nome brillava nella solennità del Comizio come segno di onore a lui stesso, ed al paese, che comprende doversi l'eredità degli studii e dei miglioramenti a pubblico vantaggio trasmettere e conservare, affinche diventino un bene comune e restino a chi resta ed a chi

Soprafatto da gentili accoglienze dei Coneglianesi, io potei appena sottrarmi coll' addurre imperiosi doveri alla dolce violenza che mi facevano perchè rimanessi a partecipare alle loro feste cittadine. Vedevo però la bella illuminazione prima di arrecarmi alla stazione ferroviaria, dove un gran numero di ufficiali e di altre persone attendevano il convoglio. La feste degli atudii e del lavoro sono quelle che si convengono ora all'Italia, e per esse non ci pare gettato il denaro ne il tempo, essendo un premio dovuto alla novella intelligente operosità.

Alle mie lettere di otto giorni, che finiscono con questa, farò seguire più tardi alcune poche note di vizggio su ciò che in questa settimana ho osservato

ed udito fuori.

# ITALIA

Mirenze. Leggiamo in un carteggio fiorentino della Liberte la seguenti informazioni, che per parte nostra riteniamo fondate:

Quaato ai pretesi negoziati del signor Nigra per addivenire allo sgombro degli Stati pontifici, posso assicurarvi che se è stata scambiata in proposito qualche parola tra Nigra e Moustier, fu in modo affatto incidentale, essendo il conte Menabrea ben deciso ad aspettar che la Francia comprenda da sè il ridicolo della sua posizione a Roma, e si decida moto proprio a levar le tende.

L' International, che chiacchera di tutto, non sa dir niente sull'argomento, quantunque creda nell'esistenza dei negoziati. Del resto, non è gran danno, perchè esso shaglia facilmente. Oggi, per esempio, troviamo in quel foglio che il Ministro dell'interno, conte Cantelli, ha proclamato lo Stato d'assedio nelle Romagne (?!)

zione pontificia ha ricevuto dai comitati cattolici una nuova spedizione consistente in 12 cannoni e 120 casse di munizioni. Una deputazione di dame cattoliche dei Paosi Bassi è venuta a offrire al papa una bandiera destinata all' esercito pontificio.

#### ESTERO

Amstria. Avendo il principe di Ladielao Czartoriski fatto sapere che ha l'intenzione, quando Francesco Giuseppo si recherà in Gallizia, di rimottergli un indirizzo esponendo le lagnanze del popolo polacco contro la Russia, il principe ivenne ufficiosamente informato da Vienna che a nessun patto l'imperatore aderirebbe a ricever l'indirizzo in discorso.

- Si ha da Praga: A quanto si rileva dovrebbe venir fatta nella prossima seduta dietale una energica interpellanza al governo, del tenore: « Quale contegno intenda di assumere il governo rimpetto alle eccedenze di procedere dell'episcopato bosmo relativamente alle leggi confessionali. »

Germania. Scrivono da Berlino al Times che il numero degli ufficiali francesi che percorrono il granducato di Baden pare sia crescinto negli ultimi giorni. Checchè ne sia, il governo di Baden ha impartito ordini perchè venga immediatamente arrestato chiuque venga sorpreso a prendere abbozzi nella campagna.

La notizia del giorno, in quel che riferiacesi alla Germania, è il voto emesso dall'assemblea dei delegati del partito popolare germanico, admosta a Stoccarda.

Conforme alle proposte della sua commissione, l'adunanza ha approvato il programma Jacoby, che comprende le basi seguenti: principio democratice, governo autonomo delle differenti parti della Germania, unità tedesca colla libertà, confederazione tra l'Austria e la Germania, finalmente, atretta e indivisibile solidarietà tra le questioni politiche e le sociali.

Prussia. Si è sparsa voce nei circoli politici essere stati impartiti ordini di preparare di ungenza gli appartamenti del vecchio castello reale a Berlino, dimora un tempo di Napoleone I, in vista della prossima visita di Napoleone III. Certo si è che l'imperatore dei francesi non sarebbe alieno dal cogliere e anche dal provocare una circostanza favorevole per assicurare gli animi e ristabilire la calma in Europa. Così l'International.

Grecia. Scrivono alla Patris:

Una banda di briganti ha assalito un convoglio di circa 300 emigrati cretesi, mentre si imbarcavano al Pireo a bordo di un vascello del Lloyd austriaco, per cura degli agenti della Turchia, per far ritorno in Creta. Quelli sventurati sono stati fatti segno ai più atroci trattamenti, e parecchi vennero gravemente feriti. La notizia di questo deplorabile incidente, che segue così davvicino le promesse fatte dal Govrno Ellenico, ha prodotto cattivissima impressione sull'opinione pubblica.

# CRONACA URBANA E PROVINCIALE

FATTI VARII

La Presidenza della Società operala ci prega a stampare la seguente:

Al signor A. Picco firmato nell'articolo comparso nel Giornale di Udine di jeri, la Presidenza non ha che poche parole a rispondere.

Gli articoli inseriti nel Tempo e nel Giornale di Udine non partono dalla segreteria. La supposizione del sig. Picco è lontana dalla verità, e nello stesso tempo indelicata. Perciò quanto riguarda il commento della cifra esposta negli incassi per tasse d'ammissione e non trovata esatta dal signor Picco, la Presidenza non potè non commuoversi stanchè con dolore ravvisa nel signor Picco, uno straordinario indebolimento delle sue facoltà mentali.

Il signor Picco prese parte alla Presidenza della Società e vi stette per un lasso di tempo non tanto breve. Egli adunque non deve colpevolmente ignorare che gli inscritti a' primi momenti sommavano a 1053, dei quali come risulta dal primo registro, estraneo con l'amministrazione attuale, 346 non pagarono neanche un centesimo, e 107 tasse di già pagate furono restituite ai vecchi come risulta dall'elenco munito dalla firma dei ricevitori. Il signor Picco, dovrebbe sapere che i soci che ritirarono il libretto e fatti su a stento toccarono nel Decembre 1866 appena la cifra di 400, dei quali a quell'epoca appena 315 furono puntuali ai pagamenti. (') Nel calcolo ipotetico furono calcolati 500 soci esatti al pagamento dal 1 ottobre 1866, al 1 ottobre 1868. Ma

(') Qui poi tra parentesi noteremo che la diminuzione dei soci è attribuita a torto dal sig. Picco agli nomini della Presidenza. — Se la memoria, come dicemmo, non gli fallisce in qualche circostanza, il sig. Picco devrebbe ricordarsi che al 1. ottobre 1866 anzichè 1030, com' egli accenna appena 200 soci ritirarono il libretto, e che a quell'epoca e posteriormente ancora per più d'un anno egli pure fece parte della Presidenza. Come va dunque la faccenda? parte di colpa non devesi attribuire anche al signor Picco in allora nono della Presidenza se i soci scemarono? Ma via una volta, siamo, perdio, almeno logici! .....

la Presidenza si accorge che a torto si stiata per far comprendere ciò che non si vuole assolutamente intendere. D'altronde a tranquillare l'animo esagitato del signor Picco sulle serti della Società così pericolanti, dopo la di lui uscita dalla Rappresentanza, la Presidenza trova di agginogere che ad onta degli dispendi gravi incontrati per sussidi agli ammalati, in questi ultimi tempi ammontanti perfine a quasi lice 400 al mese, la Società può calcolare su di un risparmio di più che lire 2000.

La Presidenza avrebbe ora finito, se al signor Picco non fosse scappato dallaj penna un grossolano errere di calcolo, d'altrende in lui compatibile. Il signor Picco facendo i calcoli su 400 soci riassume il
suo strano resoconto come appresso:

Tasse sociali 400 L. 6,240

Spese sussidi L. 3,600

Amministraz. ed altro = 2,700

Medico = 1,000

L. 7,300

quindi un deficit di . . . L. 1,060 e la Società per conseguenza non potrebbe sussistere.

Il signor Picco, che talvolta non vuole le cose che a suo modo, non si avvide che le spese del medico e della Amministrazione accennate, sommavano a due anni, parele che se la Presidenza non erra furono proprio stampate in questo giornale in caratteri grossi.

Questi errori di calcolo d'altronde, ripetiamo, compatibili nel firmatario dell'articolo, ridurrebbero alla
metà le spese dal signor Picco viste coll'occhio stravolto per il santo amore della Società, e quindi, anzichè un deficit così pericolante, vi s rebbe all'invece un utile di
più intesessi sul Capitale a mutuo ... 600

assieme L. 1300

Oggidì i soci vanno anmentando ad onta dei sospetti e delle diffidenze insignate dai mestatori, ciò
cha conforta non poco la Presidenza, nelle presenti
sue afflizioni cagionatile dai pochi suoi ingrati
avversari, i quali alla perfine, o non essendo soci,
dovrebbero cessare dalla maligne dicerie, od essendolo dovrebbero ricordarsi dell'art. 23 dello Statuto
il quale suona così:

Ogni socio ammesso alla Società è tenuto ad assoggettarsi a tutte le deliberazioni prese in legale adonanza dal Consiglio, a rinuncia a qualsiasi appello in giudizio per qualunque causa.

E con ciò la Presidenza pone fine per sempre ad

ogni qualunque disgustosa polemica.

Con molto piacere diamo luogo alla seguente lettera:

Al Signor Avv. Domenico Barnaba

San Vito.

Caro Domenico

Lessi con sdeguo e raccapriccio la narrazione dell'iniquo fatto che addolorò la unorata famiglia di
Pietro Tavani, e a te mi associo nel caratterizzare
come nobilmente facesti la suprema nequizia del
libellista vilissimo. Ti dichiaro però che non ho saputo ancora trovare una parola che condegnamente
denoti la piena della mia indegnazione ed esprima
il vitupero del succido rettile che « ruttando infamie
ruttò se stesso ». Un poeta definì questi vermi anonimi che pungono e tremano:

Razzaccia querula Di melma uscita, Bestie che muojono Nella ferita.

e credo l'espressione addatta e felicissima — Volli scriverti per siogo della mia collera e perchè le vittime di quella carogna gesuitica sappiano che gli onesti son tutti schierati a difesa dell'innocenza calunniata. Conforta adunque a mio nome la famiglia di Pietro Tavani, cui devi ricordare come il turpito-quio di un codardo che nasconde il suo nome, non possa in verun modo introcare coloro che obbedirono sempre alle leggi dell'onoratezza e del patrioti-amo — Addio.

Udine 24 Settembre 1868.

Tuo Giovanni Pontotti

I ciechi e i sordomuti in Friuli.
Un nostro onorevole amico che da lunghi anni si
occupa di questioni relative alla medicina e all' igiene e che ha la gentilezza di comunicarci di tratto
in tratto qualche sua utile osservazione, ci dirige la
lettera che qui pubblichiamo:

Cortese signor Redattore.

Udine 24 settembre

La deliberazione di concorrere a guarentire la sussistenza dell' Istituto dei ciechi fondato or ha molti anni in Padova, teste stanziata dal nostro Provinciale Consiglio, mi è stata cagione di non lieve compiacenza, non solo parché con questa la Rappresentanza del Friuli sece prova de suoi filantropici sensi, ma perchè mostrò di com rendere quanto sia necessario di afforzare quei legami di civilià che devono tenere unite fra loro le consorti provincie, perchè avvanzi la ricchezza e la sicurtà dello stato. A poi valse non peco diletto quella nobile deliberazione poiche he per fede che mercè questa sarà abbastanza provveduto al destino dei pochi fanciullini cui fu tolto il caro lume degli occhi, ciò che non potrei dire riguardo ai sordo-muti, il cui numero è assai maggiore di quello dei ciechi e senza che possa sperarsi che in avvenire abbia a riuscire minore. E se si chiedesse il motivo perchè io così poco speri nelle sorti de' sordo-muti, e perchè creda che quelle dei ciechi posseno sempre muterzi in meglio, dirò che

ciò avviene perché avendo studiato con amore le ca. gioni e della cecità e delle sordo-mutolezza, mi con. vinsi che quanto ora facile alla scienza l'impedira nei bambini la prima delle sopratoccate jatture, al. trettanto le fu, almeno sinora, difficile di estare alla seconds. E che veramente le cose stiane proprie così, ce le addimostrerò cel dirle che avendo er la qualcho anno visitato gli Istituti dei fanciulli ciechi di Padova e di Milano, ed essendomi posto a conside. rare la storia doi morbi per effetto di cui que poveretti urano stati orbati per sempre della potenti visiva, io mi certificai che uno appena sopra dieci di quei meschini sarebbero stati c iti da quella su. prema vontura, se le infiammazioni che aggrediroso loro occhi fossero state dalla scienza debitamento curate.

Ma può egli sperarsi che in avvenire i genitori massime nelle campagne, saranno più solleciti d'in vocare il soccorso medico quando vedranno i loro bimbi travagliati da quelle infiammazioni che complicano sovente la scrofola, la scarlatina, il morbillo, il vajuolo ecc? Si, perchè ho per fede che questa sollecitudine si avrà ance nei paesi in cui fu tinora miseramente negletta, quando in ogni comunità si avrà attuato se non un Asilo Infantile, almeno una acuola per le fanciulle, perchè mercè questa (qualora le educatrici siano iniziate nei rudimenti dell'igiene) più che per ogni altro istituto educativo si use ranno anco nelle villiche famiglie quelle cure di pulizia e di igiene che con tanto foro danno sono ora trasandate dai più.

da noi pubblicata sulle mene del partito retrivo per far nascer disordini specialmente allorquando si tratterà di applicare la legge sul macinato, si affretta a rabicurarci affermando che il suo partito pagherà sensifiatare, e così, dice il giornale delle Perpetot, pagassero le imposte tutti i liberali? Prendiamo atto di questa dichiarazione la quale ci dimostra una volta di più non solo le buone intenzioni del partito retrivo, ma anche che le cassette sono sempre in ottimo stato con tutto che il nostro secolo sia quello dei lumi!

Una corrispondenza udinese in serita nel Tempo di jeri parlando della sottoscrizione privata per il progetto del Ledra, la la seguente osservazione: « Anche da ciò si ha motivo di giudicare cha il nostro paese è in progresso. Una volta, dopo simili sconfitte, pessuno si avrebbe curato di prepdere la rivincita ma adesso lo spirito di civiltà, di associazione, di mutuo soccorso di hanno di mollo guadagnato, ed ancorche alcuni retrogradi cerchino tener indietro il mondo, e che talvolta vi riescano, pure nel totale dobbiamo dire che si va avanti. Gii stessi pettegolezzi municipali, le stesse polemiche distribe giornalistiche, quando non eccedono certi confini, io le considero come un salutare risveglio per gl'interessi e per la prosperità di un paese. S chiaccheri, si contrasti, si discuta o sarà segno che si pensa elle cose e che ci si prende interesse.

Nel Casino Sociale di Udine, nel nosti giorno 30 correnta alle ore 7 di sera, si terra, i isola termini dello Statuto, la assemblea ordinaria dei soci. isola

L'ordine del giorno porta: 1.0 Ammissione di nuovi socj. 2.0 Comunicazione alla Società del Regolamento sul-

la lettura.

Da Gemona ci scrivono:

Come ognuno avrà letto nel Giornale di Udini del 27 pp. Agosto sulla perquisizione praticata in casa del parroco di Tarcento Don Nait dagli agenti delle guardie doganali i quali sequestrarongli 125 piante di tabacco nel giardino nonchè una quantità di foglie semiasciutte in fermentazione, ora possiamo aggiongere che non sapendo il detto parroco in qual maniera vendicarsi di detti agenti e non contento di aver denunciato alla Pretura che dal giorno della perquisizione gli sono mancati N. 12 cucchiarini d'argente ed un anello prezioso del valore di 1000 franchi, li accusò presso la pretura stessa di perturbata religioni, e ciò per vendicarsi nel tempo stesso di uno articolo intitolato l'intolleranza governativa le i segretari comunali nel Friuli inserito dopo la metà di Luglio nell'Opinione Nazionale di Firenze, scritto per l'ip punto da quel brigadiere che condusse la perquisizione e che si bene seppe combatterio alla dispensi di Tarcento alla presenza del Sindaco locale, da le durlo al silenzio. Tutto il Circolo però delle guardie doganali, irritato da tal procedere e dalle assudità emesse in questa accusa che quasi appellar si potrebbe umoristica, divisò per l'onore del Corpo tutto di iniziare una splendida colletta allo scopi di richiamare da Firenze l'illustre avvocato Stanislo Mancini (che già venne invitato), onde colla sua presuasiva eloquenza ridurre al suo vero valore la depuntit del Reverendo. Noi intanto stiamo ad attenderas l'esite.

Da Latinana in data del 23 corrente di mandano il seguente articolo che pubblichiamo ben volontieri, dicendosi in essu delle verità che non è mai inutile il ripetere:

Sig. Redattore del Giornale di Udine.

li voto del Consiglio Provinciale dell'otto corrente ha prodotto una penosa impressione nella maggioranti di questo Distretto. Non si poteva ca pire da qual principii di economia, di giustizia e da prodenti fossero partiti il 20 che diedero il tracollo alla billancia. Difatti in luesa d'economia, si ragionava che il tavoro del Ledra era ritenuto d' un immenso vantaggio ad una gran parte della Provincia. Era l'aituazione di un idea sorta da secoli, e che maturati

sia i
non
bene
in no
in un
in un
regala
alla I
messi
Pe
biano

nice

SCU D

COL

VAVA

so q

spon Com

udito

casa (Qui la sua stioni, ratrice modo Tan camen delle

R

8 ottos

Mani i Menica lettanti

Ba to i s dosi per gli studii di valentissimi scrittori u tecnici era penetrata nella coscienza di una gran parto dei friulani. Era l'attuazione d'un di quoi lavori che oltro fornire a un centinajo di villaggi l'acqua indispensabile agli usi della vita, doveva iniziare fra noi quel sistema d'irrigazione che rese così ricca la Lombardia. Con ciò anche creavasi un precedente che avrobbe reso possibile per l'avvenire il soccorso dell'intera Provincia, in opere a cui nè la Comune nè il Distretto avviebbero potuto da soli sobbarcarsi. Era insomma uno dei grandi vantaggi che le associazioni delle forze unite possono produrce fra un popolo che può alla fine disporre dei propri destini.

i coq.

pedira F

re, aj.

8 3 3

or b

Ciechi

Osida. 🙎

NOSI

1 Sy.

ifon)

Deals I

lore

billo.

nesta 🖁

aura .

Elie .

cools

ra le

ledei i

iteri 👺

1850 B

elpa, g

Ma ove si rifletta che la proposta dell'8 non implicavagià l'obbligo di sottostare a quella qualunque spesa che richiederebbe l'incanalamento del Ledra o del Tagliamento, ma soltanto quella mitiasima spesa che si voleva fare per avere alla fine un progetto dettagliato, il che equivale a conseguire delle nozioni positive tanto sul modo di attivare quest' opera quanto sulla spesa, crosce la meraviglia del voto negativo dei 26.

Da tanti anni che si pensava e che si scriveva su questo lavoro, da tanti anni che si sospirava l'acquisto della nostra indipendenza per unirci compatti ad ogni generosa impresa, che arrecasse utile e 'ustro alla nostra patria, stringe il cuore veramente il ve le e i nostri eletti dimenticare il loro mandato ed invece decretare l'abbandono persino dell' idea di quest' umanitaria intrapresa.

Così noi di quest'ultimo lembo della Provincia rigionando sul voto dell'otto corrente, abbiamo devoto concludere che male si stava dai 20 in materia di buoni principii e che mancarone affitto allo spirito del mandato loro conferito dalle leggi.

Costretti ogni giorno dall'alto al basio a deplorare i nostri errori, la nostra squisita insipianza, di grado in grado procedendo nell'esame delle cause si viene sempre alla grande conclusione che dei nostri mali siamo colpo noi.

Elettori politici ed amministrativi, votanti o membri delle commissioni, facciamo noi sempre e costantemente il nostro dovere? Ci diamo noi premura di riflettere un poco, di scegliere i migliori soggetti, e di studiare a fondo le questioni? Nelle grandi mutazioni degli ordini sociali, i più audaci vengono sempre a galla. Portati molte volte dalla stessa loro leggerezza, sovverchiano i modesti e si impongono. E questa è inevitabile calamità delle grandi rivoluzioni. Ma due anni di vita pubblica, dovrebbero averci un poco ammaestrati.

Vecchi e sdrusciti arnesi della cessata dominazione noi siamo andati ricercando nell'obblio in cui
devevano essere caduti, e li abbiamo posti in onore.
Nemici giurati del progresso, che irridono a coloro
che pur si ostinano a crederci, che deridono le nostre istituzioni, noi li vediamo sempre ostili al prene collegarsi con tutti coloro che in un modo o nell'altro cercano la discordia, la confusione, la rovina.

Coloro che meschinamente consci della grandezza del loro mendato, non sanno solievare la mente ed il cuore all'altezza di un concetto che esca dalla nicchia del loro Municipio, sono essi pure indegni di un pubblico mandato, a anch' essi sono una tremenda lezione per noi tutti che ci punisce della nostra accidiosa indifferenza.

Il voto dei 26 non à un fatto che debba calcolarsi isolato, come una sventura della nostra Provincia; ma esso non à che un parziale risultato delle generali condizioni d'Italia. Poniamoci adunque una mano al petto e confessiamo sinceramente che ciascuno di noi ha la sua parte di colpa nei mali che affliggono il nostro paese.

entato. Giorni sono un nostro concittadino trovavasi presso la Biblioteca comunale in cerca di non
so quale opera. Poco stante entra un ragazzo e domanda il libro dei Promessi Sposi. — Non l'ho, risponde quello che fa le veci del bibliotecario. —
Come, sorge allora il nostro concittadino che avava
udito tale risposta, è mai possibile che quà non ci
sia il romanzo del nostro Manzoni? — Eh, signore,
non è questo il solo libro utile che manchi. — Sta
bene, ma i Promessi Sposi non dovrebbero mancare
in nessun istituto di educazione, e meno che meno
in una pubblica biblioteca.

Nel domani questo gentile quanto generoso signore che non vuol essere nominato, e che aveva prima regalato gran numero di altri libri, recava in dono alla Biblioteca un bello e nuovo esamplare dei Pro-mesti Sposi.

Peccato che le patrie nostre istituzioni non abbiano a riscontrar più spesso censori di simile stampot

Ringraziamento. Nel giorno 26 Luglio il sottoscritto fu colpito da un incendio nella propriacasa di abitazione in Codroipo.

Quantunque, per cause dal sottoscritto indipendenti la sua Polizza di assicurazione lasciasse adito a questioni, pure ebbe a trovare nella Compagnia Assicutatrice Riunione Adriatica tutta la correntezza, per modo che gli venne integralmente risarcito il danno.

Tanto egli si sente in dovere di rendere pubblicamente noto, ringraziando l'agente Sig. Carlo Braida delle sue utili prestazioni in tale argomento.

Udine 17 Settembre 1868.

Pietro Bianghi.

Corne di cavalit in Verona. Domini ha luego in Verona una corsa di Fantini; domenica una corsa di Sedioli, e lunedi una corsa di lettunti della provincia con Biroccini.

Badate al fanglal. — La Patrie riferisce i seguenti avvelenamenti dovuti ai fanghi. La settimana scorsa, a Champniers, di una famiglia composta di quattro persone, tre, il padro o duo figli mortrono depo ar ra mangiato finghi che credevano buoni, ma che er mo velunosi. Ancho la madro provo coliche terrib le, ma grazio alle pronto cara patò essero guarda. La un vellaggio del comune de l'anste una famiglia di novo persona mangiò una frattata di funghi, o dopo dodice una tutte quante furana prato da dolori atroca e da vomita. Il dottoro del vell ggio accorso subilo a prestar le une intelligenti cure, ma nonostante ciò tro fanciulli morirono dopo tro giorni di dolori spasmodici, a tro altro persono di quella disgraziata famiglia trovansi uncora in per-coto.

Peste. La società agricola del Circolo di Posen ha presentata alla Dieta della Posnania una petizione perchè sieno sensibilmente ridotte le innumeravoli feste cattoliche avvegnachè sien tutti giorni tolti al lavoro e consacrati invece all'ozio e alla crapula. È precisamente come avviene nei nostri paesi, finoschè non si penserà a diminuirvi il numero eccessivo di feste.

al Teatro Minerva ha luogo la 17a recita dell'Istituto finodrammatico. Si rappresenta: Giergio Gandi,
bozzetto marinaresco in 4 atti di Leopoldo Marenco.
Vi agiscono le signore A. Trevisaci, e A. Pettoello e
i signori A. Berletti, L. Baldissera, C. Fabbri, C.
Modenese e M. Piccolotto. La rappresentazione comincia alle ore 8 112.

## CORRIERE DEL MATTINO

#### (Nostra Corrispondenza

Firenze, 22 settembre.

(K) I principali discorsi della giornata si aggirano sulla rivoluzione di Spagoa e sulle condizioni avveunte in varie parti dell' Italia centrale.

Strade tagliate, ponti portati via, fiumi straripati, dighe rotte, ecco il bollettino delle notizie diluviali italiane.

A Parma specialmente un' innondazione recò danni tremendi. Tutta la parte occidentale della città fu allagata e finora si sono scoperti i cadaveri di 18 persone.

Ma di questi e di altri disastri, i giornali vi avranno già amplamente informati, ciò che mi dispensa dell' estendermi su questo argomento.

Venerdi scorso fu firmato il decreto che costituisce la società anonima per la regia coniteressata e che fra qualche giorno saranno emesse le obbligazioni, e verrà pubblicato il regolamento a norma degli statuti sociali.

Il Ministero ha nominato una Commissiona con incarico di prendere in esame il pogetto di legge sull'amministrazione centrale e provinciale conosciuto col nome di progetto Bargoni, e di riferire al Ministero sulla sua pratica attualibità, proponendo quelle modificazioni che fossero da essa giudicate oppurtune.

Veduto il parere di questa Commissione, il Ministero deciderà se debba accettare in tutto o in parte o respingere il progetto Bargoni.

Le sedate della Commissione son già cominciate. A Torino in occasione dell'anniversario delle giornate di settembre l'ordine non fu minimamente turbato e tutto si ridusse ad una riunione di quattro o cinque cento persone, per la massima parte operai, che dalla piazza Castello si recarono al Camposanto, ove deposero delle carone di fiori sulla tomba demorti nelle giornate di settembre 1864. Vi fu qual che discorso d'occasione, quindi la comitiva si sciolse in pace. Alle 10 antimeridiane tutto era finito. Nessun apparato di forza per parte dell'autorità; nessun atto illegale per parte della popolazione.

La nomina del generale Escossier a reggente la provincia di Ravenna ha prodotto un' ottima impressione all' estero. Il nostro Governo ebbe in proposito le congratulazioni dei più importanti Gabinetti d'Europa, fra i quali il Gabinetto inglese.

I Commissarii italiani, il direttore degli archivi, Tommaso Gar, e il deputato Giacomelli, insieme al professore Checchetti, loro assegnato quale segretario, incaricati di ricevere gli oggetti artistici e i documenti che vengono restituiti a Venezia, cominciarono già le loro conferenze col plenipotenziario austriaco, consigliere aulico de Arneth.

Da una corrispondenza romana rilevo che al Vaticano regna la più grande ansietà per le notizie giunte per telegrafo dalla Spagna. Non sapendo che cosa
fare di meglio, il governo pontificio avrebbe intanto
ordinato preghiero per il trionfo della buona causa
(quella degli insorti o della regina Isabella?) ed il
ritorno dell' ordine pubblico.

— Le notizie di Spagna continuano ad essere gravissime. Il nuovo Ministero alla data degli ultimi dispacci non si era ancora riunito; al posto dei ministri funzionavano semplici segretarii; solo il generale de la Concha riassumeva in sò il governo. Pare che sia stato proclamato il regime militare in tutta la Spagna. Alla testa delle provincie furono collocati i seguenti comandanti militari.

Andalusia, maresciallo Novaliches.

Nuova Castiglia e Valenza, maresciallo del Duero.

Catalogna ed Aragona, maresciallo Cheste. Provincie Basche e Vecchia Castiglia, ge-

nerale Calonge. Bisogna stare in guardia contro le notizie spagnuolo d'origine ufficiale, che presentano la rivoluzione come un movimento di pochi ribelli, senza radice nel paese; pare invece che non si tratti d'uno dei soliti, pronunciamenti, ma d'una insurrezione generale vera e propria. Gli avvenimenti di Spagna possono considerarsi intanto come una potente diversione alle preoccupazioni Franco-Germaniche. L'attenzione dell' Europa si allontana dal Reno e la minaccia di una grossa guerra è scongiurata, almeno per ora.

— Ecco il preclama che, al dire del Siècle, sarubbe stato distribuito ed affisso in tutta la Spagua:

Spagnuoli!
Siamo i degni discendenti di Cid, di Padilla, di Lanuza e di Riego. Risuscitiamo infine, frecandole alla perfezione voluta dai tempi moderni, la libertà di Castiglia, di Aragona, e quelle della costruzione popolare del 1812.

Catadinit Imitate i Saragozzesi del 1808, e del mese di marzo 1838.

Soldati!

Siate i figli della patria, imitate quelli che seguirono Riego ed Espartero. Se vi comandano di far fuoco suì vostri fratelli, alzate in aria il calcio dei vostri fucili. La Spagna si è battuta per dei secoli contro i Romani e contro i Mori; un mese basta al presente per finirla coi nostri oppressori.

Spagnuoli !

Noi siamo in questo momento il popolo più vilipeso dell'Europa; rinnoviamo le grandi imprese del 1808, del 1812 e del 1820; che, in una parola, il leone si desti dal suo letargo.

Spagnuoli I Viva la repubblica federale I E per proctamarla e difenderla sorgiamo dal nostro avvilimento.

Alle armi per la libertà!

— Sui danni recati dalle innondazioni alle ferrovie romane abbaimo i seguenti nuovi particolari:

Le sole linee destra e littoranea, le quali rimasero illese nelle grandi inondazioni del 1864, hanno questa volta sofferti danni non piccoli, a riparare i quali già si lavora energicamente. E se la stagione lo permetterà, saranno riparati completamente per la fine del mese.

Presso Pistoia l'Ombrone ha distrutto l'argine stradale per una lunghezza di 80 metri. — All'imbocco di levante del sotterraneo di Serravalle il Rio Stella ha riempita la trincera di ghiaia e terra per la lunghezza di 180 metri. — La Nievole ha distrutto il ponte a tre archi. — Presso la Stazione di Pescia l'argine stradale assai guasto è già riparato. — La Magra ha pure portato via l'argine stradale per una lunghezza di 60 metri.

Il servizio ferroviario è interrotto soltanto fra Pistoia e Pescia, ed oggi la interruzione sarà limitata al breve tratto fra Pistoia e Pieve a Nievole. Disgraziatamente però anco la via provinciale è colà ridotta affatto impraticabile.

— La Gazz, di Venezia reca questo dispaccio particolare da Feltre in data del 24:

Questa mattina ha avuto luogo l'inaugurazione dei monumenti di Panfilo Castaldi e di Vittorino da Feltre, in mezzo allo splendido concorso delle rappresentanze del Governo, dei Comuni, delle Associazioni e d'immensa folla. L'entusiasmo fu generale, si tennero discorsi, si recitarono poesie e si cantarono inni.

-- È curioso il seguente passo di una corrispondenza del Times, scritta prima che scoppiasse l'insurrezione:

Se mentre la Regina si trovasse a San Sebastiano o a Biarritz coll' Imperatore, giungesse la notizia dell' insurrezione a Madrid, e che metà della Spagua fosse in armi, l'Imperatore, noi siamo certi, le mostrerebbe molta simpatia a potrebbe esprimerle i suoi voti pel suo trionfo, ma non l'aiuterebbe con un solo de' suoi soldati, quand'anche la offrisse la metà dell'esercito spagnuolo per custodir Roma, in caso di guerra colla Prussia.

# RIVOLUZIONE DI SPAGNA

(Telegrammi particolari).

Madrid 23. Il generale Cologne marcia contro Santander e Santona.

Un tentativo d'insurrezione fu represso a Granata dopo un combattimento di due ore. Gli altri distretti militari sono tranquilli.

S. Schastiano 23. L'insurrezione è localizzata a Santander, Santona, Siviglia, Ferrol, Malaga e S. Fernando.

Novaliches è presso Siviglia.

Il marchese del Duero passò in rivista le truppe e da esse su acclamato con entusiasmo.

Madrid, 24. La tranquillità continua a Madrid e nelle altre parti della penisola, ad eccezione del Ferrol, S. Fernando e Siviglia.

Parisi, 24. Il Gaulois dice che tutte le navi da guerra a S. Sebastiano meno Laborja andarono a raggiungere la squadra degli insorti.

Concha spedì il generale Ros de Olano con una missione conciliatrice presso Serrano che respinse le proposte fattegli. Il generale Inestal che era stato spedito contro le truppe insorte a Santander si uni ad esso.

Prim parti il 20 da Cadice sopra un vapore dirigendosi a Valenza e poscia nella Catalogna con 20 mila fucili.

Il generale Baldrich riceverà Prim con due reggimenti e 15 mila contadini.

reggimenti e 10 mila contadini. Dicesi che la regina parti stamane per Vittoria.

Fu pubblicato a Madrid il bollettino ufficiale rivoluzionario.

Un decreto del Comitato in data 20 dice che ogni resistenza contro la rivoluzione è inutile; tutti i militari che comanderanno il fuoco contro il popolo o l'armata saranno considerati traditori.

Il Figaro annunzia che a Valenza fu assassinato il capitano generale e trascinato per le vie.

Serrano e Prim comandano gli insorti dell'Andalusia, Contreras e Zabala quelli della Gallizia.

Lettere particolari pubblicate dalla Patrie in data di Cadice 20 di sera, dicono che la popolazione rimase estranea al movimento

Un articolo di Dréolle nella Patrie dice che il movimento di Spagna essendo essenzialmente interno, non potrebbe dar motivo ad alcun intervento estero.

# Dispacci telegrafici.

AGENZIA STEFANI

MELA STEFANI

Firenze, 25 Settembre

Parigi, 24. Situazione della Banca: Aumento nelle anticipazioni milioni 15, Biglietti 910, Tesoro 3 35, Diminuzione numerario 1 12, Conti particolari 9 43.

Aja, 24. Nella prima Camera si discute il progetto d'indirizzo. Il ministro degli affari esteri dichiara che la vertenza della navigazione del Reno non turbò il buon accordo colla Prussia. L'indirizzo è adottato all'unanimità.

Viennes, 24. In seguito a un consiglio di ministri il visggio dell' imperatore nella Gallizia è aggiornato sino a nuovo ordine.

La crisi ministeriale sembra scongiurata.

Roma, 24. Il papa ha tenuto un concistoro abblico in cui diede il cappello cardinalizio a Fer-

pubblico in cui diede il cappello cardinalizio al Ferrieri e a Barrili. Terminate le cerimonie, furono proposto 13 nuove chiese vescovili.

telli ha accettato definitivamente il portafoglio del l'interno. Il senatore Pasini sarebbe designato ministro dei lavori pubblici e avvrebbe accettato.

# NOTIZIE DI BORSA.

#### 

Obbligazioni 39.—
Obbligazioni 97.25
Ferrovie Vittorio Emanuele 43.—
Obbligazioni Ferrovie Meridionali 136.—
Cambio sull' Italia 8.—
Credito mobiliare francese 273.—

Vienna 24 settembre

Cambio su Londra 24 settembre

Consolidati inglesi 94.14

Firenze del 24.

Rendita lettera 55.70 — denaro 55.67 1<sub>1</sub>2; Oro lett.
21.73 denaro 21.70; Londra 3 mesi lettera 27.30.
denaro 27.22; Francia 3 mesi 108.70 denaro 108.60.

Trieste del 24.

Amburgo — a — .— Amsterdam — .— a — .— Anversa — .— a — .— Augusta da 96.75 a 96.50; Parigi 46.40 a 45.90, It.42.15 a 42. — ,Londra 116.35 a 116. — Zecch. 5.55 a 5.54 112 — da 20 Fr. 9.28 a 9.25 112 Sovrane 11.66 a 11.63; Argento 114.75 a 114.35 Colonnati di Spagna — .— .— Talleri — .— .— .— Metalliche 56.50 a — .—; Nazionale 61.50 a — .— Pr. 1860 81.50 a .—; Pr. 1864 91.25 a — .— .— Azioni di Banca Com. Tr. —; Gred. mob. 205.50 a — .— Prest. Triesto — .— .—; Gred. mob. 205.50 a — .— .— .— ; Sconto piazza 4 a 3 518; Vienna

4 114 a 4. Vionna del Pr. Nazionale 61.40 61.60 81.80 81.80 1860 con lott. 56.70-57.30 56.80-57.40 Metallich. 5 p. 010 708.— Azioni della Banca Naz. . 710.-206.-208.20a del cr. mob. Aust. 115.70 Londra . . . . . . 116-. 2224 5.52 112 Zecchini imp. . . . . . . 113.75 113.75 Argento . . . . .

PACIFICO VALUSSI Direttore e Gerente responsabile C. GIUSSANI Conferences

# ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARII

N. 13879 del Protocollo - N. 82 dell'Avviso Direzione Compartimentale del Demanio e Tasse sugli affari in Udine AVVISO D'ASTA

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle Leggi 7 Luglio 1866, N. 3086 e 15 Agosto 1867 N. 3849

Si fa noto al pubblico che alle ore 9 ant. del giorno di martedi 13 ottobre 1868, in Pordenone nella Casa Comunale in Piazza del Moto al civ. N. 443, alla presenza di uno dei membri della Commissione Provinciale disorveglianza, coll' intervento di un rappresentante dell' Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione u favore dell'ultimo migliore offerentedei beni infradescritti

Condizioni principali

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Nessuno potrà concorrere all' asta se non comproverà di aver depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo estimativo nei modi determinati nelle condizioni speciali del Capitolato.

Il Preside all'asta è inoltre autorizzato a ricevere depositi al momento degl'incanti a sensi e giusta le modalità portate dalla Circolare 11 marzo 1868 N. 456 della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse sugli affari.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4 La prima offerta in aumento non potrà eccedere il minimum fissato nella colonna 10. dell' infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96, 97, e 98 del Regolamento 22 Agosto 1867 N. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare il cinque per cento del prezzo d'aggindicazione in conto delle spese e tasse di trapasso. di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

La spesa di stampa, di affissione e di inserzione nei giornali del presente avviso starà a carico dei deliberatarii per le quote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente ag. ciudicati.

8. La vendita è inoltre vincolata all' osservanza delle condizioni contenute nel capi. tolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle Tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 antimerid. alle conderc 4 pomerid. negli uffici di questa Direzione compartimentale del Demanio e delle Tasse. Fignovari 9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile, rimangono a carico del Demanio; e di desti per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli ecc., è stata fatta preventivamente la profo deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

10. L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno ammessi successivi aumenti su

ne abit

SSOT II

orme D

bile ut

elfonso pinister

isogna

a cida

prirmi le porire in

Gli agen

ferro go

subgono fi

ieta a tuti

p dei cava

ato da qui

ocoatri ed

oro di port

sirono sen

oni nessun

willo nella

Are una pr

prezzo d'asta.

AVVERTENZA Si procederà a termini degli articoli 197, 205 e 461 del Codice penale Austriaco contro coloro che tentassero impedire la libertà dell' asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti, che di frode, quando non si traitasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del codice stesso.

| .52     | 9      | ,                   | , ,                  | DESCRIZIONE DEI BENI  Valore Deposito Minimum Prezzo delle offerte suntivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pre-                                                    |
|---------|--------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| tabella | den    | Comune in cui       |                      | D. Cauzione in aumento scorte v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IVO e                                                   |
| dei     | rispon | sono situati i beni | PROVENIENZA          | DENOMINAZIONE E NATURA  legale mis. loc.  delle offerte d'incanto tri mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d al. Osservazioni<br>bili                              |
| 2       | COL    |                     |                      | E.jA   C. Pert.   E. Lire   C. Lire   C. Lire   C. Lire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 C.                                                    |
|         | _ i    |                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| 271 12  | 88     | Fiume               | Policies di Bannia   | Aratorii vit. detti Braida della Madonna e Coda Muzzina, in map. di Bannia ai — 86 40 8 64 561 63 56 16 10 n. 685, 1219, 813, 1252, colla compl. rend. di l. 18.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| 227 12  | 89     |                     | d Latteier of Dannis | Cana colonica sita in Rangia con miccola norziona di tioria, ad arat. Vit. duttul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.                                                     |
|         | - 1    | ۲.                  |                      | Barassio, in map. di Bannia ai n. 587 e 73, colla compl. rend. di l. 21.88 — 53 60 5 35 743 92 74 39 10  Casa colonica con piccola porzione di Corte, sita in Bannia, ed arat. vit. detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| 273 12  | 90     | •                   | •                    | Santio, in map. di Bannia ai n. 72, 285, 286, colla compl. rend. di l. 19.12 — 36 80 3 68 771 66 77 17 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| 274 12  | 01     |                     |                      | Casa colonica con Corte e Teltoja ed Octo angesso, arat. arp. vit. Proti e ra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|         | -      | 1 (6                | 4                    | egoli detti del Rosco Pentivo. S. Vito. Pento della Costa del Bosco o Portal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250.                                                    |
|         |        |                     |                      | del Lovo, Tre tempi, Brustolae, Fornasola e Bosco, lo map. di Bannia ai n. 518, 517, 516, 519, 493, 522, 496, 549, 524, 512, 513, 514, 1183, 1184,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|         |        |                     |                      | 680 1484 colle compl cand. di 1. 270.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                      |
| 275 12  | 92     | Zoppola             | Chiesa Parrocchiale  | Aratorii arb. vit. e il primo con gelsi, detti Diatro il Fadoro, Sacilat Spin, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 (                                                     |
|         |        | 1 1                 | di Castions          | di lipa AR NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 276 42  | 93     | 6                   |                      | Aratorio arb. vit. e Prato, detti Fontanile, in map. di Castions ai n. 440, 1464,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|         | -1     |                     |                      | 1465, 1473, 1474, colla compl. rend. di l. 45.42  Aratorii arb. vit. e Prati, detti Maseriso, Valz., Spin, Maulis, Povivan o Fonta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| 277 129 | 94     | *                   | ,                    | niva Narnari Postota, Valla, Centa della Vallt, Pittiz, in map, di Castivus I I i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| - 1     | 1      |                     | · ' :                | si n. 4, 2, 354, 406, 1299, 1354, 1355, 1356, 149, 179, 215, 219, 220,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | It mappal n. 179 costi                                  |
| . 1 .   |        |                     | 1                    | 167 189 colls compl. rand. di 1. 97.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tuito dal lotto 1277, tre                               |
| 278 129 | 95     | i                   | •                    | Aratorii arb. vit. e Prato, detti Pasco, Pustotta, Braida Fossat, Vat, Perara, Pradut, in map. di Castions ai n. 1561, 1579, 1620, 2160, 2188, 2194,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ceria (possesso contro<br>verso pel diretto domi-       |
|         | Ī      |                     | 1                    | 189 colle compl. rend. di l. Au 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pio dell' Brario civile                                 |
| 279 429 | 96     | . •                 | •                    | Arotorii arb. vit. con gelsi e Prato, Jetti Vignetta, Coda dei Murazzi, Casale,<br>Longora, Polivan, Liz, Laschi, Triat, Centa, in map. di Zoppola ai n. 988,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | antica cassa d'Ammor-<br>tizzazione.                    |
|         |        |                     | , ,                  | 1017 1018 1099 1093: in man, di Castions ai n. 1328, 1340, 400, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|         | 1      |                     | _                    | 192 198 198 991, calls campl. rend. di 1, 434,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| 280 129 | 97     | ,                   | ,                    | Aratarii arb. vit. e Prati, detti Cao del Mercato e Maseriis, in map. di viastions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 'n                                                      |
|         |        |                     |                      | al n. 2045, 3057, 01, 111, cona compl. renu. in f. 51.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| 281 129 | 98     |                     |                      | stions at n. 2805, 346, 497, 492, 504, colla compl. rend. II 1, 41,55   441,55   441,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401,55   401 |                                                         |
| 282 129 | 99     | ,                   |                      | Casa colonica sita in Cevraja al vil. n. 19, con Corte ed Octo, ed arat. arb. vit. n parte Prato, detti Vignella, in map. di Cevraja ai n. 1423, 1424,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                       |
|         |        | THE 4 Y             |                      | 4880 4843 9899 4885 4886 colle compl. rend. dt l. 44.00   212740 22 14 1010 30 101 (00 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| 283 130 | 00     |                     | , [                  | Casa colonica con Corte ed Orto al vil. n. 13; Prato ed arat. arb vit. con geisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
|         |        |                     |                      | detti Viotta, Paludo, Osaria, Benedetto, Zoppolana, Prati mossi, in map. di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|         | 1      | -                   | , ,                  | 9837, colla compl. rand. di 1, 421.47 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La controdescritta Ca-<br>sa al lotto n. 1283 è         |
| 284 130 | 04     | ,                   | ,                    | Tarreno di Casa direcata con Octo ed una piccola perzione di Uorte, arat. ardi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | stata incendiata dal ful-                               |
| 704 10/ | 71     |                     | ,                    | vit. a Pascolo, detti Centa o Fossalaz, Usariis, in map, di Castions ai ii. 2074,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mine, per cui non <sup>eși</sup> -<br>atono che i muri. |
|         | ı.     | ı                   | l t                  | 2377, 2378, 2328, 2685, 3157, 3158, colla compi. redu. di l. 20.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | faren and a diam.                                       |
| Udi     | ine.   | 14 settembre 1      | 868.                 | IL DIRETTORE  LA UIR I N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |

N. 3010

Distretto di Latisana Provincia del Friuli MUNICIPIO DI LATISANA

# Avviso di Concerso.

Approvata dal Consiglio Comunale nelle tornate 16 maggio e 28 luglio 1868 n. 1516 e 2704 la piante del personale insegnante per questo Comune, si rende noto che a tutto settembre p. v. resta aperto il concorso per i posti in calce indicati e cer il triennio 1868-69, 1869-70, 1870 71.

Gli aspiranti presenteranno le loro istanze a questo Municipio corredate dai seguenti documenti:

a) Fede di pascita, b) Certificato di cittadinanza italiana, c) Certificato medico di sana costitu-

d) Patente d'idoneità,

B) Fedina politica criminale, 1) Tabella dei servizi eventualmente

prestati. Gli obblighi del personale insegnante sono specificati nel Capitolato ostensibile in questo Municipio.

La nomina è di spettanza del Consiglio Comunale. Latisana ii 29 agosto 1868.

Il Sindaco TOMMASINI D.r TOMASO La Gionta

Volentinia D.r Federico Milanese D.r Andrea Peloso Giuseppe Angelo Fabris

Il Segretario A. Morossi.

Scuola Elementare maggiore maschile

Classe I sotto Maestro a Latisana annuo stipendio it. l. 325. 2. Classe I Maestro a Latisana it. l. 650.

3. Classe II Maestro a Latisana it. J. 650. 4. Classe III e IV riunite, Maestro unico a Latisana it. 1. 800.

Scuola Elementare minore femminile

5. Maestra assistente a Latisana it. 1. 217. 6. Muestra con residenza in Gorgo it.l. 434.

Scuola Element, minore maschile e femminile.

7. Maestra con residenza in Gorgo it. l. 334.

N. 726 V.

Provincia di Udine Distretto di Latisana GIUNTA MUNICIPALE DI TEOR

Avviso di Concorso.

Approvata dal Consiglio Comunale nella ornata del 29 luglio 1868 n. 587 la pianta del personale insegnante per questo Comune, si rende noto che a tutto 20 ottobre p. v. resta aperto il concorso per i posti in calce indicati.

Gli aspiranti presenteranno le for istanze a questo Municipio corredate norma delle vigenti leggi.

La nomina è di spettanza del Consiglio Comunale. Teor, 6 settembre 1868.

Il Sindaco

G. B. FILAFERRO La Giunta

Il Segretario Antonio Mazzaroli G. Colaulli. Geremia Della Giusta

N. 4. Maestro a Teor annue stipendie siste a Kie it. I. 550 scuola elementare maschile per son dell' i tutto l'anno scolastico, con l'obbligo di cinistrato d prestar l'opera sua anche per le scuole 14 ctarina!

N. 2. Maestra a Teor it. 1. 366, scuola Cuola; e sc elementare inferiore femminile.

N. 3. Maestra a Rivarotta il. 1. 500, E. E non p scuola elementare minore mista.

Udine, Tip. Jacob a Colmegna.